840. IL. 2.

369/ 10

MESTER CO







# L'EDITORE ADEMPIUTI I DOVERI ESERCITERÀ I DIRITTI SANCITI DALLE LEGGI

Piook

## LYRICA

## ROMANZE E CANZONI

DI

## ENRICO PANZACCHI



2307/31

IN BOLOGNA
PRESSO NICOLA ZANICHELLI
MDCCCLXXVII.

antique like multi









O Raffaele, \* il di — l'ho spesso in mente —
Che mi porgesti i nitidi quaderni,
Su cui molte passar tacitamente
Primavere ed inverni,

E vi rilessi i mici versi infantili, L'erranti fantasie risalutai, Del mio primo lavor dispersi fili Che a ricompor più mai

\* Belluzzi.

Io non pensavo, — ebbi quel giorno il core, Come al ritorno di perduto amico, Giocondo, e al capo riflui l'ardore Dolce d'un sogno antico.

Ed era il sogno che me pur, poeta, Avria l'Italia addetto al sacro coro Non repugnante... e la fisima vieta Di due foglie d'alloro!

Periglioso il tuo dono. Anch'io salivo Pian pian lo stadio della gente a modo, E in petto mi crescea la produttiva Voglia di darmi al sodo:

E se giungeanmi funebri rintocchi

Da un campanile, una mia voce interna

Diceva: — è l'Idéal che chiude gli occhi,

Requiemeterna! —

Oggi non più. Tornarono a tentarmi

Le magie dell' eterno vagabondo,

Rissento l' immortal vita de' carmi

Nel mio spirto e nel mondo.....

Essa immortale: noi queruli, stanchi,
Morituri e superbi. — Allor che torbe
Son le pupille e i capei radi e bianchi
Gridiamo: — invecchia l'Orbe. —

Se più molli sorrisi e fior non hanno
Per noi le belle, dallo sguardo accorto,
Al dileguar d'un caro ultimo inganno
Gridiamo: — Amore è morto. —

E quando, al buio delle cause ascose
O degli atomi intenti al brulichio,
Smarrimmo il senso delle eccelse cose
Gridiamo: — è morto Dio. —

E i morituri siamo noi! — Che vale
Se più non guardan gli elitropi al sole?
Ei continua a scaldar bello e immortale

Questa girante mole,

E il mar scintilla dall'azzurra baia,
E l'etra esulta al suo fervido lume.
E si desta il pastor sull'Imalaia
A salutarlo Nume;

Mentre freme pei boschi e pe' vigneti Fecondità ch' ei versa a tutte l' öre; Muor l'elitropio, passano i poeti O amico, e il sol non muore

E non muor l'Arte! — Ad ogni alba novella Sul rinnovarsi delle schiatte umane Ebe sorride dalla faccia bella; E il sacro inno di Pane

Si sente modular tutte le notti,
Dolce, sotto la luna, in cima all'alpe,
Mentre noi sbadigliam dentro ai ridotti,
O dormiam come talpe.

Quanti piovon dai tersi firmamenti Bólidi luminosi ad ora tarda! Quanti corrono al mar fiumi e torrenti, E niun dai lidi guarda!

Quanto vario tesor di Poesia,
O antico mondo, ancor chiudi e ci mostri!
Noi la scontriamo sulla nostra via
L'abbiam nei petti nostri,

E non badiamo, — o ci fasciam di nere Ombre sdegnosi, — o per moda plebea Cerchiam nel fondo delle pattumiere I cenci della Dea....

Russi bolognese, luglio 1877.





### LIBRO PRIMO

PANZACCHI.



## THIRITITE THE TENTE

#### UNA VILLA

Risonava di risa e di canzoni,
Splendea di lumi gai,
E spesso il carrettier giù dalla via
A notte alta sentia
Que' canti, quelle faci
Liete brillar fra gli alberi guardava
E dicea soffermando: ecco una stanza
Di fortunati.

O donna, i baci tuoi, I tuoi perfidi baci han seminate Queste ruine!

È taciturna ed erma Oggi la casa: chiuse Le finestre, le porte, E par che con la gelida Sua man l'abbia per sempre Suggellate la Morte.

Eppur vivono tutti i già felici
Abitatori. — Il parco intorno intorno
Silenzioso e denso
Verdeggia e incolto: pe' diffusi rami
Gemono a notte gli usignuoli e il vento,
Pei deserti viali
Cresce ogni erba selvaggia a suo talento.

Molte cose ricopre, altre cancella Il tempo, o donna. In questi ermi sentieri Più non son l'orme dei tuoi passi brevi Onde già fra le tenebre Strisciando, trepidando, Come una bianca vision movevi Al convegno d'amor. Ma il giorno appresso Mentre, sopita ancora, Forse i baci sognavi e le paure Deliziose, una novella rea Sussurrata pian pian, cauta, implacabile Per la città correa E col tuo nome il nome D' un altro ..... Ah, invan ti celi, Invan sidi alla notte il tuo segreto, Supplicando discreto

Lo sguardo della luna!
Sul tuo dolce peccato
Immobil, senze lagrime
Uno sguardo nell'ombra ha vigilato.

Ed or dove sei tu? T'accorda ancora Sue gioie il mondo, o la sua mesta pace Ti diede Iddio? - Novelle Di te più non intesi: eppur pensando Quel tuo pallido viso, Pensando il tuo natante occhio amoroso E il tuo corpo leggiadro e flessüoso, Altra da quel che fosti Te immaginar non so. Come la stanca Spigolatrice pei solchi bruciati Cerca le rade spighe Cadute ai mietitori, Cosi tu, nel silenzio Della tua vita solitaria, or cerchi Qualche rado fantasma entro il passato; E più d'ogni speranza E soave al tuo cor la ricordanza Del tuo dolce peccato!





#### **SERENITAS**

I di lunghi di pioggie e di procelle Cessero a un tratto. Ecco, il sereno appar! Tornan soavi gli occhi delle stelle Verso il tacito mondo a scintillar.

I campi, i colli risaluto al raggio Nascente della luna: odo lontan Gonfio il Reno muggir: fatti coraggio E dormi alfine, o povero villan!

Dormi: pei solchi limacciosi e grami La speranza del Maggio è viva ancor; Domani il sol, doman pe' freschi stami Vigoreggian le messi, o mietitor! Corre intanto il seren per l'universa Calma notturna e pochi o niuno il sa: Così l'urna sovente inclina e versa Silenziosa la Felicità.

1876.



2

### SERA D'AUTUNNO

Dove vanno le nubi? — In alto, fumide Verso il ciel di Levante Le spinge un turbo: vïaggiando pigliano Simulacri di mostro o di gigante

Mobili, strani: sui lor fianchi plumbei In lunghe oblique file Passan le gru, lontane, velocissime Migranti a plaghe in cui s'innova Aprile.

Dove vanno le foglie? — Intorno ruotano
Della brezza sull'ali
Taciturne, o stridendo s'accartocciano
Delle chiuse finestre ai davanzali,
Panzacchi.

O tra' cespugli del giardin s' impigliano, Sui fior già smorti infesta Ghirlanda; cenci scolorati e laceri Del superbo mantel della foresta.

Contro l'ultima luce del crepuscolo I foschi baluardi Erge intanto Bologna: fra i nudi alberi Qualche acceso fanal brilla a' miei sguardi,

Dai viali del suburbio: un rumor languido Vien di sopra le mura, Mentre silenzio ed alta solitudine Guadagnan d'ogni parte la pianura;

E sbucato pur or di sotto agli embrici
Mi gira un vipistrello
Dintorno al capo — muto, uggioso, assiduo
Come un pensier che ho chiuso entro il cervello.....

1876.



#### LALAGE

(EGLOGA MODERNA)

Amporporando i vertici La nova alba appari E il selvaggio garofano S'apre odoroso al di.

Odi? Pel bosco un murmure Corre di voci gaie, Cantan dai rami e guatano I picchi e le ghiandaie;

E al tuo passar sussurrano Qualche dolce parola Le molli erbe, e salutano La vaga boscaiuola. Dormisti in grembo all'eriche Stanotte, o pastorella? Hai piu d'un fil di paglia Dentro la chioma bella;

Ed or con lieve anelito, Tra giuliva e furtiva Guardi per mezzo agli alberi Se qualcheduno arriva.

Ma intanto a un pruno intricasi
La veste di bigello...
E appar la seta lucida
D' un coturnetto snello.

Ahi, marchesina! Il povero Saio mal vi s'addice; Già le quercie sospettano La nova abitatrice.

Badate: han rovi e insidie Della selva i sentieri, Dal folto i Fauni adocchiano Malevoli e ciarlieri..... Che vi guido — nel secolo Indiscreto e plebeo — A ripescar l'idillio Di Clori e Melibeo?

1876.





#### PRIMI TEPORI

(PER ALBUM)

Delle prime viole Ecco giugne a trovarvi la fragranza, E più vivido il sole Invia nimbi di raggi entro la stanza.

Non è ancor Primavera Ma qualche cosa che di lei favella; E dice al vecchio: spera, Rinverdirai colla stagion novella!

Col seno e fra le chiome Scherza all'inferma giovinetta e dice: Rifiorirai, siccome Il mandorlo tra poco alla pendice! Tutto carezza e molce
Questo preludio dell' April che viene
E c'insinüa un dolce
Senso d'intima gioia entro le vene.....

Oggi su queste carte Amo, donna gentil, porre il mio verso, Cui non ispira l'arte Ma la nova allegria dell'universo,

Perchè, fin che in voi resta La virtù cara delle ricordanze, Ei v'allegri con questa Immagine di luce e di fragranze.



#### DON GIOVANNI

Giovane sempre: e invan gemer ti senti Le nenie intorno di femmineo core, O Leporello col suo vil tremore Vorria por modo a'tuoi baldi ardimenti.

Per te, mentre t'abbellano l'amore Vin, parassiti e musici concenti, Rombano invan sul pavimento i lenti Marmorei passi del Commendatore.

Stan di tua vita al libero governo Forza e volere: al tuo festoso giorno L' Ora del tedio giammai non s'appressa:

Tu dal candido sen d<sup>i</sup> una badessa Levi la fronte e gridi al Padre Eterno: — Compar, scusate se vi pianto un corno —



PANZACCHI.

#### FAUST

E intanto al tuo fornel curvi, o alchimista, La faccia al par dell'anima ingiallita, Che negli enigmi della doppia vita S'avviluppa, s'oscura e si contrista.

Ecco piomba su te, facil conquista, Mesistosel ghignando e al ciel t'addita, Ecco il vergine cuor di Margherita Stemperarsi nel tuo, vecchio sosista!

Vecchio; nè val che i fianchi agile e ritto Tu muova: — i fiori del tuo april secondo M'han tale odor di cavolo riffritto,

M' ha così di ritinto il tuo crin biondo, Che (a rischio me l'appongano a delitto) Dottor, non t'amo e non te lo nascondo!



#### UN NOTTURNO DI CHOPIN

(AD \*\*\*\*\*\*)

Forse l'incanto che diffonder sai Con la voce, cogli occhi e col sorriso, E le dolcezze che prometti o dai Di molte fantasie sognato eliso, Non valgono, adorata, il novo, intenso Gaudio ch'io provo e non so dir perchè, Quando nel mio segreto io ti ripenso, Tutta l'anima mia piena di te.

E son felice allora; e tutta agogno
La mia fuggente gioventù sacrarti,
Allor mi sembra un vuoto e triste sogno
Il tempo che vissuto ho senza amarti;
Nella luce ideal che ti riveste
Vorrei beato dileguarmi allor
Come dilegua in grembo alle foreste
L'umile aroma d'un solingo fior....





#### IL BICCHIER DELLA STAFFA

Odi: levati i calici spumanti
Del vin che il tralcio di Scampagna dona
E fatta a te degl'ilari sembianti
Lieta corona,

Pria che fra breve ne divida un mondo, Pria che più forte ci stringa il desio, A te beviamo — e il suono dell' addio Vola giocondo.

Degno di te l'addio, degno di noi!
Teucro un giorno così, siccome è grido,
S'accomiatando banchettò sul lido
Lieto co'suoi.

Ma quando nelle sue plaghe cortese
T'avrà l'americano ospite accolto,
Se un acuto desio del bel paese
Ti turbi in volto,

O amico, e se ricordo altro diletto A tentar l'operosa anima venga, Allor fa che di noi con mesto affetto Ti risovvenga.

Oggi bevi e saluta. Oggi il festante Simposio e l' Ore dal giocondo ciglio T'abbian: doman su libero naviglio L'onde d'Atlante.



#### **INSONNIA**

- " Lungo le mura del mio convento Di vecchi pioppi sorge un filar E li ho sentiti, mossi dal vento, Tutta la notte rumoreggiar,
- « E tutta notte dal corridore Sentito ho il pendolo dell' oriuol E ad ogni lungo quarto dell' ore De' pensier torvi crescea lo stuol. »
- uno alle Vita diceva: o ria
  Veglia penosa, non cessi ancor? —
  Uno alla Morte: sorella mia,
  Ch'io m'addormenti sovra il tuo cor! »

- « Or sorge l'alba: pel ciel lontano Erra una luce dubbia e sottil; Odo la voce del mandriano Che canticchiando schiude l'ovil, »
- « E via per l'aria vibra il nasale Coro del gregge che al prato uscì, Simile a nenia di funerale Cantata all'alba del nuovo di, »
- Mentre dall' alto col viso bianco
   Guata la luna presso a svanir.....
   Ahi, buona luna, come son stanco,
   Come anch' io teco vorrei partir!
- " Partir, sul rosso cocchio d'Elia, Partir, sul manto di Belzebù, Partir, m'aggrada qualunque via... Sempre più lunge! sempre più sù! "
- " Di là dai mondi, di là dagli anni Dove non giunge senso mortal, E le Visioni di San Giovanni, Stanno aspettando l' Ira final!"



# NOTE DI SCHUMANN

Per motivetti gai balza volubile
Con la limpida sua voce soprana
Il primo Violino,
Come fan l' api che ronzando mutano
Da fior di timo a fior di maggiorana,
Al vento del mattino.

Cantan le allegre note: — esilariamoci
Nell'istante che fugge, o amor mio bello,
Diamo il resto all'oblio. —
E secondando con gruppetti e tremoli
Sussurran la Viola e il Violoncello:
— Sorridimi, amor mio! —

PANZACCHI.

Ma poi la melopea rompe in un gemito,

Che sale e sale per le corde acute

Dal profondo d'un core;

E par che dica: — addio, sogni e momorie!

Son le stelle del ciel tutte cadute

E tramonta l'Amore. —

Così dietro i sorrisi e il motto lepido,
Povero Tribulet, velavi a corte
L'umor tuo miserando;
Così d'allegri fior, pallida Ofelia,
La via che ti condusse all'onde morte
Seminavi cantando.....



## AD UNA ATTRICE

Tu non la rubi ai facili
Segni, che l'uso pei volgari adduce,
Non è bugiarda aurèola
Che il crin t'irradia con la fatua luce;
L'Arte, onde vivi, onde sei vera e grande,
È verbo interior,
E idea lucente che a te intorno spande,
Qual fiamma entro alabastro, il suo splendor.

Il riso, onde scintillano
Sovra il tuo volto gli estri di Talia,
Vien da vivace e subito
Moto che l'alma a le tue labbra invia;
Se coi fantasmi dell' uman dolore
Mi forzi a lacrimar,
Gli è che vibraron pria dentro il tuo core
Le corde che nel mio tu fai vibrar.

Deh, perchè non s'eternano

Nelle tele, nel marmo o sul papiro

D'ogni tuo gesto il fascino,

D'ogni parola tua, d'ogni sospiro?...

Ahi, con vece implacata il tempo strugge

L'incanto lusinghier,

E seco porta ogni attimo che fugge

Le crëature del vostro pensier!

Ma le saluta, al volgere
Di lor vita si breve e trionfale,
Alto di voci un murmure
Che a voi prorompe dalle dense Sale.
Non han gli altar più dolce timïama,
Non miglior plauso i re:
Forse non compra un secolo di fama
Quest' ora che il tuo Genio appresta a te!



## PER AMICA SILENTIA.....

Odi sonar per l'aëre

Come un fruscio di svolazzanti panni?

Le streghe in frotte passano;

È la notte, Maria, di San Giovanni.

Sotto ai noci venefici,

Ai noti trivi, alle note pendici,

Le ree suore convengono

E preparan nell'ombre i malefici.

Misteri alti, ineffabili

Natura asconde co' suoi fitti veli,

Mentre le stelle ridono

Per la serenitade ampia de' cieli.

La femminella trepida

Dalla finestra semichiusa guata,

E attende il sortilegio

Che si compie nell' aria: o fortunata!

E anch' io l'attendo. All'anima Poco è il visibil mondo, o l'impaura; M'apri le braccia e svelami I tuoi regni nascosi, alma Natura! Fa che in quell' onde abbeveri L'assetato mio spirto e i sensi miei..... La terra è solitudine Senza amor, senza sogni, e senza dei! Ruina il tempo e scaglia, Come Parto che fugge, un dardo acuto, Mentre nel cor si lagnano Le ricordanze d'ogni ben perduto. Addio, beate immagini, E tu, cadente giovinezza! - Quale Filtro o magia benefica Vi sospende sul capo il di fatale?

Non vo'dormir: la tiepida

Notte m'avvolga dell'ombre tacenti,

Fin che il novo crepuscolo

Possa mirar cogli occhi semispenti.

E fra le tinte rosee

Messaggere del di che il sole invia,

Le tue soavi e tenui

Forme veder parrammi, o donna mia:

E gli erranti fantasimi

E i lampi dell'ignoto e il cupo affanno,

Nel tuo riso di vergine,

Nel mio sogno d'amor dilegueranno.





#### DA PORTOTORRES

Non è mesto l'addio. Questa tristezza D'isolani orizzonti e di campi arsi Doman, spirando la marina brezza, Mirerem dalla poppa allontanarsi.

Saluterò l'assidua giovinezza De'colli tuoi d'ulivi e ville sparsi, Alma Toscana, e nella dia bellezza Del tuo limpido ciel rasserenarsi

Fia dato al guardo. Poi nelle montane Buffere d' Appennin sentirà il core La calmà del vicino aëre materno:

E di là ripensar senza dolore Potrò gli sdegni e le speranze vane, Che qui fecer di me triste governo.

1866.



PANZACCHI.

5



#### IN FONDO ALL' ALBUM

(A BIANCA G...)

L'amico verso che con cenno amico, Signora, a me chiedeste Amo segnare in queste Pagine estreme e lo perchè vi dico.

Passeran gli anni. Illustri e cari nomi,
Forti carmi e gentili,
Svariati profili
Di volti e luoghi che rifan possente
Il sovvenir d'irrevocabili ore,
Echi di voci spente
E più soavi al core,
In nota di letizia o di cordoglio,
Man mano, a foglio a foglio,
Come porta il costume,
Empiran questo memore volume.

Passeran gli anni: e voi Forse in un di lontano, Mentre il tramonto invita a ricordare. Ricercherete con la bianca mano Ouesto tesoro di memorie care. Rivedendo le carte Ingiallite dal tempo, un pensier mesto Forse vi pungerà delle passate Gioie e degli anni che volar si presto! Ma, giunta in sulla estrema Pagina, i versi miei Vi comporranno all' anima, Vivi e spiranti una tranquilla ebbrezza (Come essenza di rose In vetro per lungh'anni custodità) Il pensier della vostra giovinezza, I più bei sogni della vostra vita.

Questo il mio voto; e che superbo ei sia Non dite. A tenui stami, A negletti richiami La virtù dei ricordi affida il core. Così nel tardo autunno Trascorrendo pei prati Dalle prime buffere esercitati, Incantiam le pupille a un piccol fiore Tra le foglie cadute e l'erba stanca; Dalla sua vista, o Bianca, Dalla fragranza sua parca e gentile Ci vien conforto all'anima, E senza affanno ricordiam l'Aprile.

1875





# LIBRO SECONDO

(FUNERALIA)





#### MASSIMO D'AZEGLIO

Dalla vedova Dora
Vien col tuo nome un grido,
Che in ogni italo lido
Si ripercote, nunzio
D'italica sventura, e i petti accora...
Pendi con mesta voce
Le funebri ghirlande,
O Italia! Al novo cenere d'un grande,
Apriti, Santa Croce!

Mentre a più rea fortuna
Corre il Naviglio, e truce
Nembo su noi s'aduna,
Di glorïosa pleiade
Tu pur, tu pur ci manchi ultima luce;
Panzacchi.

E noi seguiam, vagando Su pe' flutti infedeli, La negra solitudine de'cieli Pensosi interrogando.

In te come di molte
Illustri anime il fato
Si piange: avevi accolte
D'una miglior progenie
Tutte virtù nel core intemerato:
Come ti sorridea
Multiforme la Musa!
L'alma di Leonardo in te trasfusa,
O Massimo, parea.

Nei gelidi confini
Or d'una tomba cheta
Tu scendi. Peregrini,
Possenti estri d'artefice,
Entusïasmi di civil poeta,
D'un'alma altera e mesta
Amor, sdegni, ardimenti,
Fuor che una lunga brama in fra le genti,
Di voi, di voi che resta?....

Grida la turba: — o forte, Cala sotterra in pace; L'artiglio della Morte
Ti toglie al lento strazio
D'una misera età che si disface;
Del suol che tanto amasti
Fuggi a più forte affanno,
Nè il cadente tuo giorno attristeranno
Tempi vili e nefasti. —

Ma il di che avesti accanto

La Parca, o generoso,

Credo un pensier più santo

Ti contendesse all'anima

La voluttà dell'ultimo riposo;

Credo sclamassi: ahi, fuori

Del regno de' viventi,

Non partirò, mia terra, i tuoi cimenti

Nuovi, e i nuovi dolori!

Ben tu sapevi come
S' ama, si soffre e spera
Nel santo e mesto nome
Di questa Italia; e maschera
Da conviti e da trivi esso non t'era:
Braccio, voce, pensiero
A lei sempre eran volti;
Poi, ne' di che prevalsero gli stolti,
Il tuo silenzio altero.

Com' eri grande e quanto

Amor portassi a lei,

Penso ch' oggi soltanto

Appien s' avveda Italia,

Oggi che un nome, una memoria sei!...

Dubbio crudel, tristezza

Funébre or l'affatica,

Come se teco fugga, anima antica,

L' ultima sua grandezza.

Sassari, 1866.



# VINCENZO CALDESI

Odi, amico Talor mentre discende
Il di languido e muto,
Questa brama di te che il cor m'accende
Si fa dolore acuto;

E allor m'adopro a ricompor nel mesto
Pensier la tua sembianza,
Ove si dipingea del core onesto
L'alta, viril baldanza;

E dell'accento tuo fervido e lieto
Come un'eco mi scende
Gradita all'alma... Il resto un sepolereto
Gelido a noi contende.

Ahi! se ne vanno i buoni; il breve stuolo Più sempre ahi! si dirada; Altri, nel fior di giovinezza, al suolo Gittò nimica spada,

Altri (più duro fato) a stille a stille Versa per reo malore La vita, e il giorno nell'egre pupille Torpido e lento muore.

Triste notte si leva e si diffonde Pe' lieti firmamenti, E una piova autunnal batte alle fronde Degli arbori fiorenti,

Mentre sull'alme gravita una rea Forza, che al ben contrasta, E la comun viltà, come marea, D'ogni intorno sovrasta.

O amico spirto, che i pietosi accordi Detti al mesto mio core, E lo ritempri a nobili ricordi Del tuo tempo migliore, Dimmi, Vincenzo: l'inclita, fiorente Patria del tuo pensiero, Onde amata rifulga ad ogni gente La maestà del Vero;

La patria per cui tante ansie e perigli Soffrir, fidando, i buoni, E popolàr di sconsolati esigli Tante stranie regioni,

E di morte guatar co'cigli asciutti

Tante bieche sembianze,

Santificando ne'materni lutti

Le italiche speranze;

Dimmi è questa la patria, a cui l'ardente Sangue del cor sacrasti, Unica Deità della tua mente Ne' di lieti e nefasti?....

Deh, veniteci intorno, in pria che spento Ogni valor s'adimi, O di nostro civil Rinnovamento Sofi e militi primi! Voi si l'amaste, generosi, questa In ch'oggi ognun si vanta, Voi, primavera dell'ausonia gesta, Falange austera e santa!....

Che se vano è il desio che vi richiama

Dalla magion dei morti,

Crescano ai vivi dalla vostra fama

Le rampogne, i conforti:

E, in tanto tedio di civil bassezza, Sia la vostra virtude
Vivido soffio di montana brezza
Tra nebbie di palude!

1870.



#### NAPOLEONE III

Addio: l'astro di Cesare
Di moribonda porpora incolora
Il tuo volto, o morente,
E senza speme in posteri apogei
Dietro le brume d'Albion s'asconde.
Doman la nova aurora
Risplenderà sull'operosa gente
Che per l'erta del tempo s'affatica
Dietro fati migliori:
I suoi lenti lavori
Doman su te comincerà l'oblio;
Comincierà la storia
D'anatèmi e di gloria
Il suo lungo e discorde lavorio.

Dopo tanta vicenda
D'opre impotenti e di trionfi alteri,
Panzacchi.

Di plausi e vituperi, Di vittorie e di fughe, ecco si chiude L' imperiai leggenda Nata a' piè di Tolone. E ti sarai, Chi sa quante fiate, Curvo su lei con rapido pensiero Un di dal soglio, e poi più lungamente Dal queto asilo de' tuoi giorni estremi! Oh, di che grave pondo Sui destini del mondo, Vostra oscura progenie! E che ruine Al mutar de' gran passi! E di che sangue Rosseggianti le vie del vostro impero, O fatali isolani! Il procelloso Aëre fendendo a volo Dal regno delle folgori Un' Aquila fatata a Voi discese. Oltre i monti e gli oceani, E i deserti e le steppe Un tremendo portò strido di guerra; E al vigor di sua forte ala per poco Parvero angusti i campi della terra.

Ma tu, più che ne' fasti Sanguinosi dell' Avo e negli armati Esperimenti contro i vecchi regni, A Voi sempre implacati, Tu ti piacesti nei sottili ingegni (Men temuti dell' armi e meno infidi) Che di saldo adamante Cingono un trono, mentre l'aura eccheggia Di confidenti auguri E impromesse di pace. - O accorto Sire, Chi non guatò stupito E invidiando un giorno alla tua reggia? Qual falli de' tuoi voti? A' segni tuoi, Come a scettrato redentor, le plebi Plaudirono credenti: e conoscesti Le blandizie dei Re, ne' di che trassero Delle reggie vetuste Peregrinando al tuo moderno lare, E scrutando del muto Tuo volto i sensi, con labbro mendace Propiziaro a te - duce temuto Nell'armi della pace.

Io non t'amai. Dai mille avvolgimenti Del tuo civil pensiero Si ritraea, siccome Isbigottita da un fosco mistero, L'anima mia. Di Julio Nell'occhio avevi il lampo e la scintilla, Ma nell'ampio tuo fronte eran le rughe Di Cosimo e di Silla. Troppe le vie de' passi tuoi: discordi Troppo i detti dall'opre, e l'opre e i detti Per obliquo desio travolti e monchi; Onde così sovente all'incivile Genio del tempo la baldanza insana Spronasti, - onde la gloria Immacolata di Magenta, e il vile Miracol di Mentana. Altri l'ire del caso e degli eventi La non domabil onda Gridi e ti scolpi: io no! — Mente e possanza Su te piovvero i cieli, onde sospinta Con titanico moto Fosse dietro Giustizia e Libertade Nostra raminga etade. Altro volesti. Nell' anima stanca Ti vacillò la fede; e sei caduto Simile a dardo che al bersaglio manca, E va pel suol perduto.

Or posa. A te, postremo
De' Napoleonídi,
Prego lieve il sepolero e pia la morte.
Varia di te pel mondo
Suoni la fama, immagin di tua sorte;
Ma da questi redenti ausonii lidi
Ove i tuoi giovani anni

A Libertà sacrasti, Ove, al richiamo della prisca Madre, Umano e forte cavalier, volasti Col fior delle tue squadre Liberatrici, - a te venga una voce Di memore compianto. Il resto copra Alto silenzio. A che protrar gli sdegni E le inani querele? Ecco sul mondo Volge un' ora solenne! I tardi vanni Pel bigio aëre rotando L' Aquila imperiale, Che vide l'agonia di Santa Elèna, Cala a un deserto feretro..... Ecco, sul petto al morto Imperatore Il capo radioso Piega la taciturna Aquila e muore.

Bologna, 1873.





## GIUSEPPE MAZZINI

I.

Tu volesti l'Italia. Ella sorgea, Pria nel concetto, poi nell'opre unita, E parve l'alba di sua terza vita, Splender d'un lume che da te movea.

Per vicenda di casi or buona or rea Altri del serto suo l'ha redimita: Ma sia da te disgiunta, o teco unita, Sempre il tuo gran pensier la sospingea.

Ed or che, non fra pompa di trofei, Ma in sembianza di profugo amoroso Rendi l'anima forte in seno a lei;

Ella, percossa dal Cinisio al mare, Sovra il guancial del tuo primo riposo. Chiama tutti i suoi figli a lagrimare.



II.

E benedice il suo fulgido sole Perchè sorrise al tuo volto pallente, All'aura, che ti diè söavemente I primi olezzi delle sue viole;

Al puro suon dell'itale parole Che ti scese all'orecchio, o moriente, Là dell'Arno sul margine ridente, Ospite ascoso fra la tosca prole.

Così d'alto silenzio circonfusa, Pace spirando dalla cerea faccia, La vita, piena di battaglie, hai chiusa;

Forse sclamando: o Patria, unico, infido Mio amor, per torti una severa taccia, Venni — esule — a morir dentro il tuo lido!

1874.



### MARCHESA VIRGINIA DE-LUCA

Pria di creder la mia vita raminga
Alla temperie degli incerti eventi,
Pria che l'orma solinga
Tra nove, ignote genti
Volga, il dolce mio suol rammaricando,
Del saluto pietoso
Io te non obliai,
Cara magion dell' ultimo riposo,
Ove i miei padri dormono, ed io forse
Non dormirò.

Le pallide
Foglie d'un'autunnal rosa morente
Al íreddo aere fidai,
Che le portasse sulla gleba ignota,
PANZACCHI.

Ove t'ascondi da cinqu'anni al sole,
Povera Margherita:
E invece di parole
Quelle pallide foglie accompagnai
Con un sospiro che dicea: — sorella,
Ti ricordi di me? Molti passaro
Amor, gioie ed affanni
Nell'inquïeto cor, non l'amarezza
Della tua dipartita; ed or s'attrista
Come nel di che sul funereo letto
Giacer bianca t'ho vista,
Nel fior de'tuoi vent'anni;
Oscuro fior del mio tetto materno,
Che a mezzo il corso di sua primavera
Portò via la bufera! —

Poi sotto l'ampie vôlte
Sonar feci i miei passi,
E fra l'arche superbe,
Ove ne'sculti sassi
A perpetuo cordoglio effigiati,
Par che si voglia render sempiterno
Il dolor dei viventi. Ad uno ad uno
Vidi alteri sepolcri, illustri nomi,
Nomi di gioie e di grandezze spente;
Ma nella chiusa mente
Non sorgeva un pensier, moto nessuno

Nel cor, tutto ancor mesto

Per la memoria della sua rapita.

Sol quando io v'incontrai,

Virginia, il nome tuo, quando la pietra

Vidi recentemente a te dischiusa,

Soffermato pensai,

Vostre giovani vite

Per diverso cammino

Dalla stessa raggiunte ala di Morte,

E la medesima sorte

Che voi percosse, in tanta

Dissomiglianza d'ogni altro destino.

E allor sommessamente

Questa prece mandai: — leggera sia

A Lei l' umile zolla,

A te l' avel patrizio ove, o gentile,
Sei forse addormentata,

Attendendo ambedue se vi richiami

Nella final giornata

L' Angelo della vita e dell' amore.

Or del sacro dolore,
Che in cor gelosamente io custodia

Per la sorella mia,

Abbi tu parte, o donna,
Che viva io non conobbi,

Morta compiansi.

E tu pur m'odi e impetra Per me, quando (nell' ore Che il dubbio päuroso e lo sconforto È mio crudel signore) Io grido a Lei gemendo: - a me rivela O buon angelo, a me che amasti in terra, I veri eccelsi, ond' anche nell' affanno Par nobile la vita. I dolci veri, che del suo spavento Spoglian la morte, e quasi amar la fanno! Un alito immortale. Del tuo cielo m' invia, Quando consiglio di viltà prevale Nel cor che tu conosci; e forse fia Ch' anche una volta a noi l'alta, serena Giovinezza dell'anima ritorni..... Brevi furono i giorni-Numerati per te, poco splendesti, Luce del mio mattin; ma se cogli occhi, Desiderosi invan, fanciulla cara, Per quest' aure ti cerco, io so che vivi. Vivi, e dal grembo degli ignoti mondi Ove campasti al secolo nimico, Or coll'affetto antico Alla parola del mio cor rispondi. -

1865.



# PRIMO ALESSANDRO MURATORI

Sovra le torri della patria mia Cadea languido il di, cadea la piova Tacita e spessa e il pigro äere dipinto Di tristezza autunnal, rendea più fosco Al mio core il pensier dell'abbandono D'ogni cosa diletta, a cui fra breve Il mio dubbio destin mi sospingea.

Ma pria che per lontana isola io parta,
(Dicea fra me) ch' io ti riveda e ascolti,
Dolce e misero amico, anche una volta,
L'ultima forse — E i passi accelerando
Sotto i portici oscuri, io ginnsi in vista
Della tua casa. Il loco era deserto
E taciturno. Dai viali attigui

Del sentier suburbano un vento gelido
Dei platani volgea l'aride foglie
A coprir di mestissimo tappeto
L'ampia via cittadina. Ero sul punto
Di varcar la tua soglia, allor che in petto
Suscitossi improvviso a rattenermi
Si vivo senso di pietà, si fiero
Presentimento di dover per sempre
Donarti l'amarissimo saluto,
Che una potenza di strana paura
Il cor mi vinse e la persona: e stetti.

Stetti e in alto mirai. Dietro i cristalli D' un' angusta finestra allor ti vidi Lungo, pallido, immoto, estenuate Le un di floride membra e coi capelli Bruni, riversi come cosa stanca Sulla giovane fronte. Un duro istante Per me fu quello. Io contemplai le foglie Morte a' miei piedi e il volto tuo. Vagavi Con le pupille scintillanti ancora Su lungo i muri dell' opposto tetto, Cui di sua luce occidüa lambiva Il giorno moribondo. Allor mi parve Che una sete, un desio t'affaticasse Della fuggente luce, e della vita Fuggente; e forse in quella tacit' ora

Ti venia meno l'ultima speranza Nella vita mortal, quella speranza Che d'un'amplesso si tenace il core, Povero amico, ancor ti sostenea!

Con parole d'affetto e di cordoglio Ti mormorò l'afflitta anima mia, In quella tacit'ora! E te vivente Te presente al mio sguardo, io già piangea Come se il tocco della morte avesse Le tue membra percosse, e le tue ciglia Suggellate in eterno.

Anni e vicende trascorrea, ricordi
Mesti e soavi. E te vedea con viso
Di pensoso fanciullo in sul giocondo
Limitare degli anni, inanimato
Di speranze gagliarde, e di gagliardi
Proponimenti. Ti splendea dinanzi
Sogno eroico la vita: in essa mai
Non vagheggiasti inclito atleta, i molli
Ozi, o vane sventure, o quell' inerte
Credersi delle fata alla balia,
Come dotta viltà ne persuade;
Ma di sante battaglie un faticoso
Tumulto e grida di viril preghiera,
Perchè si compia fra le genti il voto

Dell'alme antico, e col divin sembiante Rieda Giustizia a consolar la terra.

Tu la fede dei forti, e le speranze Dei giusti avevi, e dal tuo cor le plebi Commisurando, omai t'era in cospetto (Nobilissimo illuso!) un fortunato Rinnovarsi dei tempi. - In alto sempre, Sempre da generoso impeto tratti Le memorie, i pensier, gli affetti tuoi, Tal che appariati la comun viltade Più che odiosa, ignota: e spesso, quando Tu disvelavi con ingenuo accento Quelle balde speranze, i detti tuoi Erano a chi t'udia come scrittura Di recondito senso. Anime y' hanno Quaggin talor, forse si poco immemori Delle visioni di miglior pianeta, Che van peregrinando sulla terra Non intese dal volgo e poco o nulla Intendendo dei lutti e delle gioie, Onde s' allegra il mondo e si contrista Assiduamente, A lor sembra stoltezza La sapienza che per noi si pregia, E si guardano intorno onestamente Superbi. Un alto, indomito, sereno Spirto di libertà li signoreggia

Cost che straccian senza ira o fatica, De' vani usi del tempo i mille ceppi Fastidiosi, e passano sol pieni D' un divino desio, che li tormenta D'impossibili altezze. E di quest'alme Una tu sei, mio Primo... una tu fosti Direm fra poco! — Or chi mi vieta, ancora La tua parola udir, siccome quando Tanto avvenire al cor ti sorridea, Che sulle labbra mi gelò si spesso L'incredulo sorriso? E chi mi dona, Al dolce lume delle notti estive. Trascorrer teco in silenzi pensosi Là per le oblique vie de' colli miei, Fino a mirar, languide le pupille, I giocondi crepuscoli nascenti?

Ahi! nel giovane petto ove la vita
Si operosa fervea, sordo, implacato
Serpe un germe letale. Ecco le membra
Svigorite dissolve: ecco i profondi
Abbattimenti dell'anima stanca,
E il pullular di subiti e crudeli
Desideri di vita: ecco vacilla,
Misero, agli occhi tuoi questa figura
Dell'universo: e senza orma o ricordo
Lasciar di te, per questo oblivioso

Teatro della vita, passerai
Come in deserto tenda di pastori!
Ogni memoria tua morrà coi pochi
Che diran sospirando: egli era degno
Di contemplar da un placido tramonto
Il suo giorno compiuto, e sull'aurora
Lo percosse la morte!

O moribondo,
Addio adunque per sempre. Ancora un breve
Volger di giorni, e tu sarai straniero
Al perituro secolo. La fiamma
Troverà la sua sfera: onde si venne
Riederà la compagine mortale,
Perpetuando, mescolata al flutto
Infinito dell' essere, l' eterne
Vicende della vita e della morte.

lo prego miti gli ultimi dolori
Alla misera salma, e mansueto
Il partirsi dell'anima da tutte
Cose dilette a lei. Forse in quell'ore
Ti sovverrà di me, che molto amasti
E che molto t'amai; ma fra gli amici
Volti pensosi, che faran corona
Al tuo letto di morte, il volto mio
Tu non vedrai. Sotto lontano cielo
Ti piangerò, t'invocherò ne' sonni,

Mesta, amorosa vision, ricordo

Del mio tempo miglior che più non torna;

E in mezzo a tanta pravità di tempi

Alto schermo e conforto. E quando il core,

Pel gran desio della materna terra,

Mi guiderà solingo in sulla sera

Alla vista del mar, guarderò fiso

Verso Oriente mormorando: — Ei dorme

L'amico mio, laggiù sotto i cipressi

Del mio bel Camposanto, e aspetta il giorno

Ch'io m'inginocchi lagrimando, e preghi

Sopra la zolla che gli asconde il sole.....

Questo, ed altro ti dissi. — In dipartirmi (Con qual core, tu pensa) ancor mirai E traverso le lagrime ti vidi
L'ultima volta. La diurna luce
Era spenta ogni intorno. Alle pareti
Si percotea mestissimo il chiarore
De'fanali notturni, e tu pur sempre
Lungo, pallido, immoto, al ciel tenevi
Fissi gli sguardi, come d'uom che aspetti,
Vigilando e pregando, un'altra aurora.

Sassari, 1866.





# ADOLFO GOZZI

#### LA MORTE

« Come foglia fuggita

Dal core d' una rosa,

Sul flutto della vita

L' anima tua si posa;

Sul flutto, che or fa tremulo

Del suo alito lento

Un'aura dolce senza mutamento. »

" E vai fanciullo; e pare
A' tuoi begli occhi lieti,
Perpetuo in questo mare
Il riso dei pianeti.
Oggi ' esulta all' anima
Questo pensier giocondo,
Oggi saluti fidanzoso il mondo."

« M' odi: finche favella

Tanta speranza al core

L' ultima sera è bella,

Benedetto chi muore!....

Perche, conviva indocile,

Pria di sentir l' amaro

Non lasci il nappo della vita, o caro? »

"Vieni con me. Nei mesti
Giorni, che apporta il vero,
Me forse invocheresti,
Me indomito mistero,
Perchè al gelido amplesso
Talor non chiesta io vegno,
Talor le supplicanti alme disdegno. "

" Qual, se madre amorosa
Toglie dal capo un velo
A suo fanciul che posa,
I grandi arbori e il cielo
Terso e la luce vivida,
Rapidamente in viso
Percotendo, lo svegliano improvviso, »

"Cosi al mio bacio ardente,
O nova alma sopita,
Impetüosamente
T'innonderá la vita,
La vita vera; e molcere
Ti sentirai la fronte
Da un'aura di più libero orizzonte. "

"Vieni. Del fior che cade
S'attristerà la terra,
Ma in più liete contrade
Lungi d'ogni vil in guerra
Meco sarai: dileguasi
Nel sol della mia pace
Ogni mest'ombra dell'età fugace. "

1867.





#### CONTESSA

#### PAOLINA RANIERI BISCIA

A questo Aprile, che rallegra i prati Della gioconda Floride risorta, E di novo desio gl'innamorati Petti conforta,

Or son due mesi, e tu certo volavi Con l'alma, ignara del destin tuo bieco, O Paolina, e allor mille soavi Sogni eran teco,

Mille soavi immagini d'amore Onde cantava a te, casta Sirena, La vita, e fausta si volgea dell'ore L'aurea catena.

PANZACCHI.

Te vagheggiavi ad una culla accanto D' un pargolo aspettante il primo riso, Te del gaudio materno unico e santo Raggiante in viso.

Mite spandea su quella cuna il sole Questa primaveril luce giuliva, E quest' aura d'aprile intorno oliva Mirto e viole.

Perchè fidar si docile la speme Alle lusinghe della vita infida? Con fulmineo poter, vedi, omicida Morbo ti preme.

Presso la tua recente sepoltura Verranno i fiori; e quel sogno materno Quel dolcissimo sogno... era uno scherno Reo di natura.

Illuminate dagli stessi ceri,
Delle stesse letàne al mormorio,
Passano lente le due bare: — Addio
Fior nati ieri!

A questa vedovata alma fanciulla Forse il mondo saria deserto tetro, Venne, buona, la Morte e la sua culla Volse in ferétro.

Questa gentil di sposa e genitrice Un istante l'amor potè gioire, L'avea fatta il destin troppo felice... Dovea morire! —

1868.





### GIULIA MAIANI

Presso la porta dell'avel fraterno, Il di e la notte, ai caldi soli e al verno Sta la bianca fanciulla inginocchiata Assorta da un mestissimo pensier;

> E la credono in marmo tramutata Come l'antica Niobe Quando i suoi nati esanimi Si vide al piè cader.

Non mutan piega i suoi veli fluenti,
Non si riscuote al passo de' viventi:
Immoto il seno, immoti e senza pianto
Non guardano i soavi occhi nel ciel,
Guardano fiso il tumulo soltanto,

E par che dica: « schiudimi L'asil della tua requie, O mio dolce frate!! » E verrà l'ora, Mentre a notte bruna Entra pe' claustri tacita la luna, Si sentirà la porta dell'avello Lentamente sui cardini girar,

E sommessa la voce del fratello,

« Vienmi più presso, o pallida
Suora, e meco riposati! »
Fra l'ombre sussurrar,

E il suon lieve d'un bacio.... A poco a poco Cesseran l'ombre dal funereo loco, Fra le croci e sui cippi indifferente L'alba rosata ancor sorriderà;

> Ma il di, compresa da stupor, la gente Questa fanciulla candida Presso il fraterno tumulo Indarno cercherà.

1875.



# COSTANTINO DALL' ARGINE

I.

Sai, Costantino? A veglia abbiam parlato Di te iersera. Cessero un istante I chiacchierii del circolo elegante E il tuo nome in più labbra ha risuonato.

Un vecchio amico, qualche dilettante Mosser querela pel tuo acerbo fato; Poi di te bravamente han sentenziato Un maestro di musica e un pedante.

Poi, pregata da molti, una signora Che agli occhi neri, al sembiante tranquillo Ricorda le madonne di Murillo,

S'è messa al piano... e su dalla canora Fila dei tasti son balzate in festa Le melodie che uscir dalla tua testa.



Η.

È parso che la luce, la fragranza E il senso della vita e del piacere Si raddoppiasser d'una in altra stanza Di que'tuoi canti al magico potere.

Una confusa e grata ricordanza Di gnomi e silfi e ninfe e bajadere Errava intorno: al ritmo della danza Cedean le coppie trepide e leggiere.

E che leggiadro volteggiar di bionde Chiome! e di sguardi che giulivo incanto Per quelle sale fulgide e profonde!....

Sol io, pei vetri, entro la notte oscura Guardando, o amico, ricordavo intanto La tua lontana e fredda sepoltura.

1877.



# LIBRO TERZO

(PICCOLO ROMANZIERE)





Alzati, o bella, e il tuo veron disserra: Un Angelo son io, Che de' tuoi luminosi occhi il desio Ha richiamato in terra.

Le carezze di Dio per il tuo viso, Figlia dell'uom, scordai, E son calato giù dal paradiso Che non vedrò più mai!

Apri: la notte è scura, Sento nell'ali l'aquilon gelato, E tutta la natura Par che m'ùluli intorno il mio peccato. Lo spirito errabondo

Io vo' rinnovellar sovra il tuo core.....

Dammi i dolor del mondo,

Io ti darò degli Angioli l'amore!



# **PROIBIZIONE**

Un angiol sembri; o l'arti D'un vago tentator démone hai tu: Addio! non voglio amarti, Non ritornar mai più.

Ogni tuo lieve accento Io ripenso la notte e l'indoman; E tremo di contento Se mi stringi la man.

Se l'anima vagante Nuota ne'sogni e cerca l'avvenir, Il tuo fatal sembiante Sempre vede apparir! M'inebrio a rimirarti, E mi fugge dal core ogni virtù: Addio, non voglio amarti, Non ritornar mai più!

1870.



# SULL' USCIO

Povera Lena mia, tutte le sere Penso: qui vidi il féretro passar. Gridava un prete: — lesti, il *miserere!* — E il medico: — ha cessato di penar! —

Due fanciulline attonite guardando

Dicean: — mamma, che pompa, che splendor! —

E due vecchiette il requie borbottando:

— Povera tosa, de' suoi di nel fior! —

Parmi ancor di vederli; i lumi in seno
Al denso buio scomparian laggiù.

Mormoravan le labbra: — una di meno! —
Ma il mio cor dentro: — un angelo di più! —





## OMBRA SEGUACE

I.

Fu di che dissi d'obbliarti, e franto Il penoso desio, che a te m'annoda, Muover solettamente a questa proda Senza amor, senza riso e senza pianto.

Vano: l'amor che mi governa è tanto, Che spesso a delirar l'alma trasmoda, Onde vien ch'io ti vegga e parli e t'oda, Amoroso fantasma, in ogni canto.

Or qui sull' acque e tra' laureti d'Arno Sempre mi volgi i grandi occhi sereni, Dolce così che l' obbliarti è indarno:

Ed io co'miei di lacrime ripieni Levando il viso di tristezza scarno, Mestamente ti grido: a che ne vieni?



H.

E tu mi dici fra mesta e gioconda: \*Perchè meno ti sien gli astri inclementi, Compagna della vita vagabonda Io vengo teco sull'ali dei venti.

Son teco, se una pia calma t'innonda Fra la tempesta degli affetti ardenti: Son quest'aura d'amor che ti circonda, E ti bacio furtiva e tu nol senti.

Le tue dolci memorie, in cui t'avanza Quanto è di meglio nella vita grama, Ravvivo, e intreccio ad una pia speranza.

Or tu vedi, che vana ombra è la fama, Come falsa del mondo ogni sembianza; Poi riedi al petto di colei, che t' ama! »



# SULL' ALBA

Il gallo canta: e i sogni o lieti o tristi

Migran nel muto obblio:
Riedi al mondo dei sogni onde partisti,

Larva dell'amor mio!

Tutta intera la notte io vigilai

Col capo a' tuoi ginocchi:

Chi le ha viste le stelle?.... Io non guardat

Che i tuoi bellissimi occhi.

Quanti nomi d'amor giunti al tuo nome,

Sconosciuto alle genti;

Quanti baci d'amor sulle tue chiome

Odorate e fluenti!

L'aura notturna ci portava in viso

Le fragranze de' prati;

Parean fragranze di vicino Eliso
Ai cori inebriati.

L'ali del Tempo ci parean sospese
Su quell' ore felici.....

Ma squilla il bronzo alle vicine chiese,
S' inalban le pendici.

Ahi! quelle squille destano i viventi,
La luce all' opre invita;

Addio, fantasma dagli occhi lucenti,
Addio, torno alla vita!



### CHIAMATELO DESTINO

Io lo scontrai per via, Ei tenne fissi i grandi occhi su me; Sparve, e non so qual sia La sua patria, il suo nome e la sua fe.

Ma quel suo sguardo fiso

Io veggo sempre con gli occhi del cor:

Misera, e in ogni viso

L'incognito suo volto io cerco ancor!

De'labbri suoi l'accento Ignoro, ma sto spesso ad origliar, Se me lo rechi il vento Da qualche plaga di lontano mar. Del mio mortal cammino

Egli è la meta oscura: altro non so...

Chiamatelo destino,

Sento che l'amo, e sempre l'amerò!



Che mai dicevi alla candida luna, Sul davanzal della finestra assisa, Mentr'io guardavo su dalla via bruna E tu immobile e fisa Guardavi il ciel?

Che ti diceano all'alma Gli astri lucenti e la notturna calma, Bella infedel?

Dal vicin bosco un tenüe sussurro
Portava il vento,
Serenissimo e lieto era l'azzurro
Del firmamento;
Mi sentia nel mirarti il cor passare
Da una punta crudel,
E tu, natante nel candor lunare,
Guardavi il ciel!





### TRISTE ADDIO

Quei che disse alle rose:
Dopo un fugace effluvio appassirete;
Quei che alle belle cose
Die vita breve ed alle cose liete,
Ha detto all' armonia de' nostri cori:
Vibra per poco e muori!

E sia cost! La mano
Porgimi, o donna, in si terribil ora.
Non io dirò con vano
Lamento il lutto che per te m'accora.
Ogni dolcezza mia teco m'è tolta:
Addio l'ultima volta.

PANZACCHI.

Forse di novo affetto
Sarai tu lieta, e con più dolci tempre
Ti sentirai nel petto
La giovinezza, ch'io perdo per sempre.
Forse un giorno l'oblio...
Ah no, non obliarmi, angelo mio!



# TRISTE RITORNO

Tornai; le tue finestre ho salutate, Ma son chiuse, deserte e senza un fiore, Ho chiesto di tue nuove, e me l'han date, Ma così tristi che men piange il core.

E m'hanno detto, ahimè! che più non sei La dolce amica de' prim' anni miei; La dolce amica, che a' prim' anni amai E scolpita nel cor sempre portai.

Ognun mi dice che sei tanto bella, Ma che facil si dona il tuo sorriso; Non più specchio del cor la tua favella, Non più dipinta l'anima nel viso. Il di del mio ritorno è giorno amaro, Addio lusinghe d' un sogno mio caro!... Oh! men triste il mio cor se, alla tua porta M'avesser detto: — non cercarla; è morta.—



#### **PRIMAVERA**

Or che fiorisce il mandorlo
Di marzo ai caldi soli,
E le selvette cedue susurrano
Al primo sospirar degli usignoli,
E una fragranza acuta
Vien dalle siepi in fiore,
Ahi, che il tuo cor si muta,
E l'amor-nostro muore!

Ahi! l'amor nostro è morto,
Quando tutto rivive amabilmente:
Questo mondo ridente
La dubbiezza mi reca e lo sconforto.
Donna, del tuo destino
Chi l'arbitro fia mai;
E i fior del tuo giardino,
Donna, a chi li darai?....

Io vorrei che le rondini
Non appendesser nido alle tue gronde,
E che i tuoi sensi non toccasse il gaudio
Della terra e dell'onde;
Ma invan: l'ispido velo
Del verno è sciolto già,
E intorno al cor di gelo
April t'esulterà!

1871.



# CUORE E CAVALLO

(DALL' UNGHERESE)

Non correr, mio destrier, ma vola, vola, Portami via più rapido del vento!
Ratto m' insegue il signor dell'armento,
Padre crudel di perfida figliuola:
S' io gli ho rubato un bruno corridor,
O la sua figlia non ma tolto il cor?

La sua figliuola m'ha rubato il core Ond'io traggo la vita in grave affanno: Non inseguirmi, o rigido signore, Che il tuo destrier ti renderò fra un anno; Fra un anno tuo di nuovo egli sarà..... Ma il cor, tua figlia, non mi renderà!





Non pianger, non gioir se nella muta Faccia mi vedi i segni dell'affanno: Io non mi dolgo d'averti perduta, E lacrime, per te, gli occhi non hanno. Se volgo indietro il guardo sconsolato, Non cerco te fra l'ombre del passato: Cerco un sogno gentil della mia mente: Il resto, o cara, è meno che nïente!

Non piango te, ma la gentil sembianza, Di che fantasiando io ti vestia, E i miei fervidi sogni, e la speranza Ch' anco una volta il viver mi fioria; Piango i più caldi baci del mio core Dati a due labbra, che mentian l'amore, Piango un sogno gentil della mia mente: Il resto, o cara, è meno che niente!





#### BADA BEN!

Come nel fondo d'un azzurro lago Dorme il suo sonno la nordica Vile, Dorme nel fondo del mio cor l'imago Tua, funesta e gentile.

E prego, che non venga a risvegliarti Un inquieto palpito più mai; Ah, la tremenda voluttà d'amarti Troppo ho provata, il sai!

Io t'ho sepolta in un mucchio di rose, Perfida bella, e tu risuscitasti; T'incatenai fra braccia altre amorose, E tu ti svincolasti. Or bada ben! Se a' tuoi baci letali Lusingando m'astringi anche una volta, O Desdemona rea, tra' miei guanciali -Tu resterai sepolta.



#### VANI VOTI

Perchè, perchè negli anni
Di tua vita fiorente
Non ci scontrammo, o donna? Il cor mi batte
Con moto più frequente,
A figurar le intatte
Tue sembianze virginee,
L'ingenuo riso e il guardo umile e pio.
Ah! perchè non m'è dato
Coronarti d'un raggio immacolato,
Ricomporti sull'ara, idolo mio?

Non so s'io ben rammenti,
Ma un di della mia vita
Parmi d'averti vista, giovinetta:
E le rote fuggenti
D'un cocchio t'involaro agli occhi miei,

Lieve e rapida come
Foglia di fiore che si porta il vento.
Con che pallido viso,
Con che occhi söavi
Una dolce d'aprile alba miravi!

Io tutto il di, coll'anima
In fra mesta e giuliva,
Andai raffigurando
Quella vaga sembianza fuggitiva,
Quel bianco viso, quello sguardo blando.
Or nel mirarti di quel di lontano
Si rinnovella in me sempre il desio.....
Ah, perchè non m'è dato
Coronarti d'un raggio immacolato,
Ricomporti sull'ara, idolo mio!



#### M' AMASTI MAI?

Vederti, amarti furo un' ora sola, Amarti sempre il mio più gran desire; Per la dolcezza d'una tua parola Un tempo mi parea dolce morire: Or che il destin per sempre ci separa, Or che ho perduto la speranza omai, Non ho per te che una parola amara: M' amasti mai?

Ha la memoria de'tuoi baci il core, Ogni parola tua serba il pensiero; Ma non so se i tuoi baci eran d'amore, Se verace il tuo labbro, o menzognero.

La voce dell'addio non mi conforta,
Da te m'involo e più non mi vedrai.
Lascio un dubbio crudel sulla tua porta:

M'amasti mai?....



### ABBANDONATA

Non sai cosa m' hai tolto Quando calavi nella fredda bara? Amor teco è sepolto Perchè la vita solamente è cara: Or l'anima dolente Come straniera di quaggiù si sente.

Teco dormir vorrei
Laggiù dove tu dormi, o mio diletto;
Un di ne' sogni miei
Vagheggiavo dal cor piu dolce letto.
Altro volesti; e sia
Nel sepolero, con te la casa mia.

S'è ver che Amore è vita, Che faccio, grama, sulla terra omai? La sua coppa gradita M'inebriò, s'infranse; io vissi assai. Aura nata pe'fiori, Vento funèbre te li spense. Muori!



## AMORE E NEVE

Odi, Ghituccia? — Il vento Batte rombando ai vetri, Paiono bianchi spetri Gli arbori di lontan;

Fiocca la neve; è il mondo Squallido, uggioso e muto, Di fuora è un gelo acuto Che lo schermirsi è van.

Tu, alla stagion fiorita Non rieder col desio: Qui, sul mio cor, ben mio, La vita inebriam. Mentre la fiamma crepita, Ghita, che resta a fare? Stringiamci al focolare E amiamo, amiamo..... amiam!



Ami, donna, sederti all' ombra mesta D' un albero che perde le sue spoglie E sentirti cader l'aride foglie Sovra la testa?

E sul cespo veder l'ultime rose Assiderarsi per la fredda brezza, Mentre un color di morta pallidezza Copre le cose;

Mentre pei campi taciti la pigra Nebbia si volve qual funereo manto E ti saluta con l'ultimo canto L'augel che migra?.... Se un'arcana dolcezza al cor ti danno Questi d'autunno pallidi splendori, Vieni, mesta compagna, i nostri cori S'intenderanno.



#### DOLCE SERA

"A te l'anima mia verrà nell'ore
Più meste della vita,
L'anima mia rapita
In un pensier d'amore;
Perchè teco riman l'affettuosa
Parte dell'esser mio,
Come al cespo natio,
Riman fragranza di spiccata rosa. \*

Dicea nell'ombra sospirando. Intanto

A lei che muta udiva
Una stilla furtiva
Crescea l'amato incanto

Delle pupille; e quando in rotto suono
Volò l'ultimo accento,
Un ignoto contento

Nell'affanno io sentia dell'abbandono.

O dolce sera, in te vissi, gustai

Tutta mia giovinezza:

Che s' ella altra dolcezza

Non mi darà più mai,

Se a un fuggevole albor di primavera

Trascorrerà simile,

D' un ricordo gentile

M'allevierai la vita, o dolce sera!



Che vuoi da me? La giovinezza mia Come foglia autunnal si discolora; Mi sorrise per poco, or fugge via L'ultima speme a cui fidavo ancora: A me di fosco l'avvenir s'ammanta E sul mio tetto la cornacchia canta.

Tu sei giovane e bella. Alla tua cuna Venner le Fate con presagio lieto; Come in notte invernal raggio di luna Bianca è l'anima tua nel tuo segreto: Col cor fidente all'avvenir tu voli E nel tuo parco cantan gli usignuoli.

PANZACCHI.

Che vuoi da me?.... Da lunge e mestamente L'anime nostre si risponderanno. Limpido rivo e torbido torrente Noi siam, fanciulla, e l'incontrarci è danno. Avvolgiam d'una fitta ombra d'oblio L'illusione d'un istante. Addio!



### SUL TRAMONTO

Sai tu quel che mi dicano
I fior di primavera,
Che di morenti foglie
Spargono il verde suol?
Sai tu quel che mi mormori
Il vento della sera,
Mentre con gli occhi languidi
Guardo l'occiduo sol?

Infelice! la tua giovinezza
 Vanirà come fiore non côlto,
 E domani, doman sul tuo volto
 Vedrai forse morir la bellezza.

Vieni, fanciul; m'inebria Questa fuggevol ora Delle gioie ineffabili, Che non conobbi ancor. Sulla mia faccia pallida Resta una rosa ancora? Cògli co'baci, affrettati, Il moribondo fior.

> Fa che almeno conforti il mio core La memoria d'un tempo giocondo; Ch'io non passi deserta nel mondo Senza aver conosciuto l'amore!....



#### **NIRVANA**

Ho sull'anima il tedio: sui piani Di Gennaio stan l'ombre e l'algor, E alle cime dei monti lontani Va il ramingo desio del mio cor.

Amor mio, — lassu teco io vorrei Come falda di nebbia ondeggiar, E scaldarti de' palpiti miei Sotto il gelido sguardo lunar:

Mirar teco la volta stellata Fisi in lunghi silenzi d'amor, E vederti sorrider beata E sorrider, sorridere ancor... Oh, cosi tutti i gaudi del senso, Tutti i gaudi dell'alma gioir, E poi lievi per l'etere immenso Come falda di nebbia vanir!



### IN ALTO MARE

È sdruscito il navil: l' ira del fiotto

Tregua non ha.

Ecco..... l' ultima antenna il nembo ha rotto;

Signor, pietà!

Per le saette il ciel rimbomba, scisso Di qua e di là ; Le sue gole mugghiando apre l' Abisso ; Signor, pietà!

Fugge dai cori l'ultima speranza,

La Morte è qua.

Non un'ombra di vela in lontananza;

Signor... pietà!!





## IN RIVA AL MARE

Vieni, la notte è placida, Le stelle si sorridono d'amor; L'aura è piena di balsami E di miti rugiade innonda i fior.

Teco sedermi io voglio
Laggiù solettamente in riva al mar,
E ne' tuoi occhi, o Delia,
Vo'lungamente i miei occhi fissar.

Vieni: il vasto silenzio
Spumeggiando il maroso ai nostri piè
Rompa: io rapito e tacito
Un solo accento attenderò da te;
Panzacchi.

Un accento, che l'anima
Ti chiese con desio lungo, e fedel...
Forse fia che l'impetrino
Gl'incanti della notte, il mare, il ciel.



## STATUA DI CARNE

Da che recondita
Sede del core
Mosse la lacrima
Che sulle ciglia tue vidi tremar?
Era un ricordo di lontano amore
Che d'improvviso io venni a suscitar?

Mentre baciandomi
Dici: sei mia!
E sento i battiti
Impetüosi del tuo forte cor,
Forse, ahi, mi fugge per ignota via
L'anima tua, che non conobbi ancor!

Forse, da un fervido
Desio portata,
Vola a rivivere
In un cielo d'amor, conteso a me;
E il simulacro d'altra donna amata,
Sotto i caldi tuoi baci, io son per te.



## IN FUGA

Messagger della tempesta Vien dall' etra un cupo suon, E tu chini al suol la testa..... Hai paura, mia bella, del tuon?

Ier dicevi: in fra tue braccia Terra e cielo io sfiderò; Oggi il nembo ne minaccia, E il tuo povero cor trepidò.

Hai paura! e la mia voce Non allevia il tuo terror, Stringi al sen le mani in croce, E balbetti una prece al Signor. Prega, o misera: al peccato L'alma tua fatta non è; Torna al nido abbandonato, E ti scorda, o colomba, di me!



LIBRO QUARTO

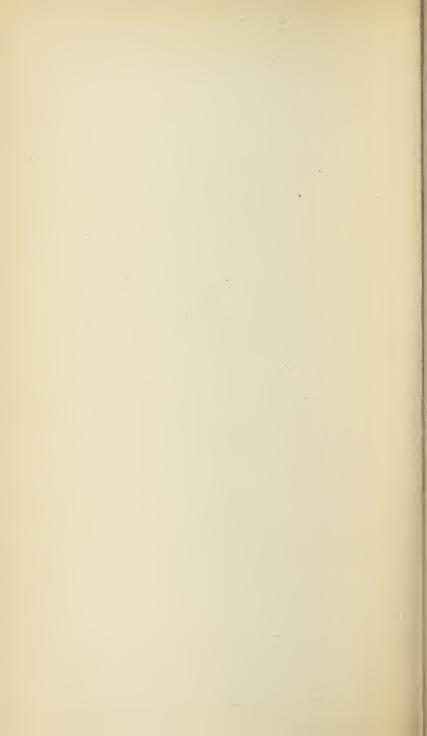



### **MERIGGIO**

Dal fresco rezzo della stanza mia Veggo laggiù brillar nitidamente L'asciutta rena e i sassi del torrente, Che un limpido fil d'aqua al fiume invia:

Rompe il verde del pian la bianca via Che s'allontana tortüosamente; Presso la siepe, al sol, dorme un pezzente Del suo magro cagnuolo in compagnia:

Più là, da un campo biondeggiante, uguale Suona il *rispetto* d'una curva schiera Di mietitrici: stridon le cicale:

E per l'aria tranquilla, in tra la nera Cánepa, d'improvviso ondeggia e sale Il fumo e il fischio della vaporiera.



PANZACCHI.

### PEI BOSCHI

I.

Sentia passar cantando i tristi uccelli Del malaugurio sulla nostra testa, Era freddo, era buio e a torrentelli Battea la pioggia i rami alla foresta.

Cosi andavam per mezzo alla tempesta Senza via, senza guida e senza ombrelli, Ma il mio cor, donna, il core era in gran festa Perchè, sciolti dal vento, i tuoi capelli

Spesso battean grondanti alla mia gota, E ti stringevi a me di quando in quando, Del diluvio e dall' ombra impaurita;

Ond'io coi piè nel fango, in quella ignota Tènebra perigliosa, iva sclamando Pazzo di gioia: — è pur bella la vita! —



II.

Alfin ci accolse un ermo casolare Ove la fiamma allegra divampava. Tu ti mettesti innanzi al focolare A rasciugar le vesti, ilare. Io stava

Alla finestra intanto a contemplare, Fumando, il ciel che si rasserenava; Ma dentro come da un'ardente lava Di desiderio mi sentia bruciare.....

Eppur vincemmo una rude battaglia O donna; io serio come un paladino, Tu prodigando un placido sorriso:

Poi con che sguardi ci fissammo in viso Mentre, al ritorno, l'inno del mattino Luminoso correa per la boscaglia!....



### SOPRA UNA FOSSA

Allor che sotto i dardi
Folgoranti di Sirio, o sulle nevi
Alte, cadenti, con i piè gagliardi
Le più dirute vie dei nostri monti,
Infaticato cacciator, battevi:
Quando il tuo sguardo dagli eccelsi vertici
I lontani orizzonti
Abbracciava esultando,
Povero amico, — o quando
Le grandi ombre dei boschi e de' torrenti
Il rumor cupo e il sibilo dei venti
E il verde di vastissima pianura
Parea che a un tratto in cor ti saettassero
L' eterna gioventii della natura,

Dimmi: ha' tu mai pensato ad un crudele Poter che tutto strugge, Pensato a come fugge Questa vita infedele?

E allor che ai raggi d'Espero (Consapevole forse e sorridente)
Il capo mollemente
A una siepe di rose
Posavi, e t'era a lato
Col volto innamorata
La giovinetta de'tuoi giorni eliso,
E l'un l'altro, tacendo, si pascea
Degli occhi e del sorriso,
Chè l'affrettato favellar dell'anime
Era dolce alle labbra impedimento;
In quell'ore beate,
Ugo, t'assalse mai freddo, improvviso
Del vicino morir presentimento?....

Esultava il notturno aëre, fragrante Dal fior. Teco cantavano Dal tuo giovane core La Speranza e l'Amore. Con mille voci sue misterïose, Dagli alberi, dall'onde, Dalle sfere profonde La Natura infinita

Solennemente a te persuadea

Le gioie della vita.....

Natura all' indimane

Questa gelida fossa, Ugo, t'apriva

Repente; la Speranza ti scherniva;

Le impromesse d'Amor bugiarde o vane!



# MICHELANGELO

Non riedi a noi per dotte
Indagini scrutanti entro il passato,
Non suona, dal silenzio
Dei sepolcri evocato,
Il nome tuo. Passaro a cento a cento
Gli anni dal di che nell'eterna notte
Si chiuser gli occhi tuoi;
Ma il ricordo di te non s'è mai spento,
Ma l'anima tua grande
Restò con noi. Sei qui. Nel suol, nell'aere,
Nell'alma luce ti sentiam, presente
Deità che non muta e non declina.
Dinanzi alla rapina
Sorda del tempo, un di più non saranno
Le pietre della tua romana mole,

Forse un di soneranno
Com' echi incerti di sepolte fole
Sino i nomi degl' idoli,
Ch' oggi la terra ne' tuoi marmi adora,
E tu, raro miracolo
Di nostra stirpe, tu sarai qui ancora
Per la china del tempo augumentando;
Cosi, quanto più scende
Il diurno pianeta
Giù verso l' orizzonte,
Più gigante dal monte — ombra si stende
Per la campagna solitaria e cheta.

Sei qui. Dinanzi al guardo delle genti
Ancor la tua figura
Dall' incesso divino
Sorge; e gli occhi possenti
Dal continuo cipiglio e il volto scarno.
Le sorgenti del Tevere e dell' Arno,
Auspici a' tuoi natali,
Dicono ancora il nome tuo co' venti
E i làrici montani,
Come quando Caprese,
A notte alta sopito,
Si levò di repente al tuo vagito.
Odono gli orti di Lorenzo ancora
Il suon del tuo mazzuolo,

Non esperto e securo, Mentre Polizian si curva e guata, Dolce meravigliando, entro il futuro.

Oh, primi ondeggiamenti Della fiamma immortale Che nel giovin tuo core ardea raccolta, Mentre l'aure da Fiesole Carezzavan coll' ale La più leggiadra Dea, Che dal rotto sepolcro il capo ergea, Incoronato per la terza volta!.... Che fai tu là, rubesto giovincello, Su quel candido masso infuriando, E vibri il tuo scarpello Come si vibra un brando? Ecco, fuor della dura Pómice, lampeggiando un riso amico, Sorge Dionysio, il bello antico Iddio; All' eterna Afrodite La destra, ecco, ei ridona. Oh, viva! al mondo un' altra primavera Sorride: il tempo ferreo Chiuso è per sempre: secol si rinnova: E a que' divi imenei Tu, divino fanciul, pronubo sei!

Volin lente quest' ore. Altre battaglie, E non tutte co' marmi il tempo appresta. Breve, ahi! sarà la festa Dell' alma giovinetta, ove or si specchia, Siccome in flutto immobile e profondo, L'alta serenità del prisco mondo. Già si rompe l'incanto. - Odi improvviso Frastuon d'armi e di barbare Voci i silenzi del tuo breve Eliso Turbar? Non vedi sbigottite e rapide Fuggir le Ninfe ignude E rientrar ne' rami, E tuffarsi nell'acque, Onde brev' ora uscir pe' tuoi richiami? E mentre la vetusta Beltà scompare, dimmi, o tormentato Pigmalion, non senti Novi, inquieti, ardenti Fantasmi di bellezze affaticarti, Socchindendoti un cielo Non mai pensato in pria?.... O giovane pagano, Più lontan, più lontano Muover t'è forza e per men lieta via: Ecco il sogno dilegua, i fati incalzano; O giovane pagan, sorgi ed oblia!

Voi, gioghi di Carrara e Pietrassanta,
Voi, biancheggianti spechi,
Ove, chinata la rugosa fronte,
A lungo contemplava
Fiso i futuri simulacri suoi,
Quasi figure di santi e d'èroi
Che di sue mine il rombo
Facea balzar nel sonno in grembo al monte,
Forse serbaste l'alto
Segreto suo!

Talora anco le notti Solitario traea sovra le dune Vaste del mar toscano: E forse là, mentre più fioche in alto Si fean le stelle, al primo Lume crepuscolar, tese nell'aëre Le vigili pupille, Egli vide ondeggiar le forme immani De' suoi Profeti e delle sue Sibille. E te, mogliera d'un Titano antico, Da non so quai peccata Stretta a vagar per le fred' ombre ignuda, Vide, o Notte, e t'amò. Dolci parole Mutaste assieme infin che saettata Non t'ebbe il raggio del nascente sole: Tu all' Erebo portasti Di quel divino il solitario amore,

Ei sull'immagin tua, segnata in core, Foggiò novo del bello esperimento, E infuse in ogni petto Uno strano diletto Che sapea di corruccio e di spavento!

E quale altro potea O da' suoi marmi o dalle sue pareti Grido venir, se tutta era una vasta Ruina senza gloria Italia, Roma, E Fiorenza peria? - Che cor fu il tuo. Vecchio Piagnon, quando ai funerei suoni Delle campane, un di l'alto aspettanti Cenno di Pier Capponi, Entrar vedesti lo stranier nimico, - Il cittadin ribaldo entrar vedesti, Per te invan fulminato Dalle salde trincee di S. Miniato! Fama è che un di movendo a capo chino Sotto la mole, che già Arnolfo ergea Ai liberi Priori, Ei soffermasse in faccia Al David suo non superato vanto Del giovine intelletto e della mano: E traverso le lacrime guardando Sclamasse: - a che più stai Cosi baldo e tranquillo? E l'onta nostra

Non ti riscuote omai? O struggitor di belve e di giganti, Dimmi, il greto dell' Arno Non dà più sassi alla tua fionda? —

Indarno!

David sull'alto immobile si tacque,
E al padre il braccio infranto
Parea mostrasse. Disseccato il pianto,
Cupo, silenzioso al simulacro
Della sua Notte ei trasse anche una volta.
La guardò, si sovvenne
Del suo tempo migliore,
Com' uom già in terra d'ogni cosa lasso,
E poi segnò col sangue del suo core:

« Grato m'è il sonno e più l'esser di sasso:

" E ch'altro avanza? Alle funeree tube
Date fiato, o coorti
D' Arcangeli crucciosi! Ogni sepolcro
Schiudasi e i vivi e i morti
Maledica Gesù dalla sua nube!
Disserrati, o geenna
Delle fiamme eternali!
E tu, o Mosè, che cali
Pur ora dalla fumida pendice,
Spezza sulla cervice
Di questo popol neghittoso e rio

Le sante pietre che t' ha date Iddio!

Lunge, lunge l' incanto

Scellerato dell' arti, ove accontenti
In sua civil vergogna

La patria, che ludibrio al mondo è fatta!

A che la nostra gogna

Circondar di sorrisi e monumenti?

Via la gioia de' carmi e dei colori,
Se non levano il mal della disfatta,
Se rallegran le feste ai vincitori! »

1875.



#### AL CONTE

# GUCLIELMO FAVA-GHISILIERI

PER LE NOZZE DEL FIGLIO ALESSANDRO

CON LA PRINCIPESSA I. SIMONETTI

Di lui, del tuo pensiero

La vita tua fu piena;

Sul medesmo sentiero,

Come del mondo a lui s'apria la scena,

Moveste. — Ei baldo e lieto

Qual chi, securo di sua guida, avanza;

Tu pensoso di lui nel tuo segreto,

E sacro al culto d'ogni sua speranza.

D'una sorella il blando Riso e i fraterni accenti Dio non gli diè: ma quando Dubbi o minàci si volgean gli eventi, Al tuo securo petto Ricoverando con fidanza pia, La gentilezza d'un fraterno affetto Ne' consigli del padre egli sentia.

Così di cura in cura

La tua seconda etade

Passò. — Mentre una pura

Letizia oggi, o Guglielmo, il cor t' invade,

E il tuo palagio antico

Manda voci augurali e ogni eco desta,

Ben è ragion che suoni un verso amico

Nel nome tuo per la gioconda festa.

Cosi l' opra hai compita:
Or con serena fronte
Contemplando la vita,
Che a lui si schiude in più vasto orizzonte,
Dal ciel la invochi piena
Di quelle gioie che il destin non fiede;
Poi fidi all' avvenir l' alma serena...
Quell' amor, che ti mosse, altro non chiede!



### L'ARENA DEL SOLE

### (A VIRGINIA MARINI)

Questa, or folta di popolo

E a te plaudente arena,

Su cui diffondi il vario

Della parola incanto e della scena,

Questa, o Virginia, è tempio

Sacrato all'arte, onde sei vivo onor,

E superbe memorie

Vengono a schiere ad infiammarti il cor.

Qui salutò del secolo
L'alba, piena di fati,
L'umil ceto felsineo
E schiuse il petto a gaudi in pria negati,
Mentre possenti e funebri
Larve d'argivi e di tebani re,
Al canto di Melpòmene
Veniangli innanzi, coturnate il piè.

Sui vasti gradi immobile
Sedea la forte plebe,
E il sudor delle incudini
Là per poco obliando e delle glebe,
Porgea lo spirto docile
All' ire generose, alla pietà,
E ognun confusa fervere
Sentiasi dentro una più degna età;

Sentia mesto la Patria,
Quando il suo sonno ignavo
Co' cenni, col silenzio,
Co' singulti del cor pungea Gustavo:
Spesso a un tratto si videro
Que'gagliardi sembianti impallidir,
E in suo segreto ogni anima
Affrettava le pugne e l'avvenir....

Bei tempi! E insieme all'impeto
Del cittadino affetto
Scendea d'Amor l'imperio
Con più dolce possanza in ogni petto,
Quando, non sull'estranie
Scene che ti coprian di lauri e d'or,
Ma qui, diva Adelaide,
Col giovane sembiante incantator,

Col modulato fascino
Che ti rompea dal core,
Della figlia di Ciniro
Adombravi l'orrendo unico ardore;
O di Francesca ai miseri
Casi ci suadevi a lacrimar,
O sui trafitti pargoli
Ci atterrivi, Medea, presso all'altar.

Ma quel desio di lacrime
De' tempi il moto occulto
Cangió: più miti immagini
Ebbe la scena, e spettator più culto.
Dolce all' umano gemito
Mesce Talia l' umana ilarità,
Vivo e fedel riverbero
Ai lutti, ai gaudi della nostra età.

Se in questo di, Virginia,
Mentre il popol t'acclama,
Alti vanti io rammemoro
Che qui, come orme sue, lasciò la Fama,
Non son rivali immagini
Ma stuol fraterno egli è,
Che lieto ama rivivere
Nell' ora del trionfo intorno a te.



### GOLDONI IN BOLOGNA

(INTERMEZZO AL « VENTAGLIO »)

#### CRESPINO

Mentre alla bella Candida dura lo svenimento,
Non saprei dir se nato d'affanno o di contento;
Mentre di tanti casi nel parapiglia strano
Questo fatal Ventaglio passa di mano in mano
Finchè vada a raggiungere, forse rotto o sciupato,
Le mani della bella per cui fu comperato;
Permettete, o Signori, ch'io lasci in camerino
Il martello, la lesina e il grembial di Crespino
E che a voi presentandomi vi trattenga brev'ora
A narrarvi una storia, che nessun forse ignora,
Ma che ha il merito, parmi, oltre quel d'esser vera,
D'adattarsi al soggetto che v'adunò stasera.

Vi narrerò la storia, v'aggiungerò i commenti, Voi, dopo avermi udito benevoli ed attenti, Giudicherete a commodo se fui ben consigliato A pormi in guanti bianchi e in frak da letterato, O se non era meglio per la mia « fama infame » Starmene al mio panchetto a picchiar nel corame.

Saran più che cent'anni; e fra le nostre mura Un di giungeva un tale da Venezia, in vettura. Era giovin, simpatico, di venete canzoni Liete le labbra... avea nome Carlo Goldoni. La musa d'Aristòfane, di Plauto, di Moliero Gli ridea nel sembiante, gli ridea nel pensiero; E ne'lunghi segreti colloqui a lui dal ciglio Roseo lume piovendo, dicea la Diva:

« O figlio!

- « Furtiva a Macchiavello la fronte un di baciai,
- « Che, da' privati offesa e da' pubblici guai,
- « Spianò alquanto il cipiglio dell'ira e della noia,
- « Ed io ruppi per poco la classica pastoia.
- « Ma fu breve trionfo, chè quindi un tempo reo
- « Per me si volse. Or quanto di bislacco e plebeo
- « Può uscir da teste umane, rotto il freno dell'arte,
- « Vedi, sfacciatamente m' investi d' ogni parte...
- " Vedi, con gara assidua or m'attristan del pari
- « Le strambezze del Gozzi, le smancerie dei Chiari...
- " Ahi! non so per qual fato, mentre l'altre Camene

- "Trovano il conto loro su queste " itale arene, "
- « Sola e negletta musa la povera Commedia
- " O muor d'indigestione... o basisce d'inedia! »

Ei non intese a sordo. Misurata d'un guardo La via lunga, aspra, dubbia, eccolo con gagliardo Proponimento all' opra: e per correr più lesto Getta alle prime ortiche la toga ed il Digesto. Poi, con la turba innumera de' ciuchi e dei bussoni, Qua renitenti zingari, là dotti bertuccioni, Qua Rosaure svenevoli, Florindi puntigliosi, Là critici saccenti, e rivali invidiosi, Con tutti in una volta, calmo, ardito e beffardo Comincierà una zuffa da disgradar Bajardo; E l'itala Commedia, deposto il saio vile, Riprenderà la veste del secolo civile, Ritornerà sul palco bella, ringiovanita, Specchio giocondo, ingenuo dei tempi e della vita. -Fermo in quest' alta idea, di cui le prime prove Con evento diverso avea già fatto altrove, Venne fra noi Goldoni. Avea diviso il core (Egli stesso ci narra) tra speranza e timore Aspettando un verdetto dalla nostra platea. Pareagli che Bologna, per la dotta nomea, Per esser madre a un tempo di studi austeri e lieti, D'eruditi e pittori, di giuristi e poeti, Dovesse aver gran peso nel pubblico giudizio:

Cosi credea Goldoni: forse era un pregiudizio: Ma tutti allor lo avevano. — Adesso, la questione È rimessa... al Ministro di pubblica istruzione!

Fatto è che il nostro autore adoprò, per piacere Ai nostri bravi nonni, tutto il suo buon volere. Rappresentò il — Terenzio — commedia in toga e socco Scritta là sul tamburo come fosse un ballocco, Ma pensata a dovere. Svolge nel suo disegno La pugna antica e nuova tra povertà ed ingegno. Ebbe il favor del pubblico, tal ch' Ei nella sua vita La chiama schiettamente « commedia riescita. » Vivendo ora, in omaggio al gergo teatrale Avria dovuto scrivere « furor piramidale; » Ma ancora non usavano la claque su vasta scala, Ne le trenta chiamate... ne i fuochi del Bengala! Inoltre non crediate che il poeta anche quà Non avesse a lottare con gran difficoltà; Ci fu del duro e molto. Quei che tra'l vecchio e il nuovo Soglion star sempre in bilico, cercando il pel nell'ovo Faceano lor riserve: i vecchi parrucconi, In groppa al vecchio Pégaso stando male in arcioni, La chiamarono, al solito, « segno di decadenza; » Più d'uno addirittura la disse un'impudenza, Ed agitando in segno di sacro orror le zucche Mettean nembi di cipria dalle auguste parrucche, Che per poco a mezz'aria formaro un nugol denso...

Ma co' suoi raggi vividi lo dissipò il buon senso, E per tutto il teatro caldo, pieno, insistente Volò l'applauso a guisa d'elettrica corrente.

Nominando l'elettrico to'... mi viene un'idea!... Forse in mezzo a quel pubblico, là, stipato in platea, Che nel nuovo Terenzio presentia l'avvenire Dell'arte, e che stancava le mani ad applaudire, Stava un giovane medico allor per anco oscuro Ma il cui nome dovea stendersi nel futuro Per luminoso tramite ai tempi più lontani... Già il suo nome vi corre sulle labbra... GALVANI! ... Sarà un pensier mio strambo: ma sotto l'apparente Disparità dell' indole, de' studi e della mente, Fra questi due potenti spirti mi par che sia Un' intima, profonda, verace analogia Infatti, mentre l'uno scruta le forze ascose Che circolan per l'etere, che vibran nelle cose. E perfin nei mëati delle più vili argille Scopre fluidi viventi e viventi scintille, Onde cessa il silenzio della materia bruta E il mondo in un'immensa armonia si tramuta; L'altro studia negli animi da fine osservatore La perpetua battaglia dell'odio e dell'amore, La gara interminabile degli umani egoismi, Gli avvolgimenti obliqui, gli orpellati sofismi Onde ognuno si studia parer quel che non è...

PANZACCHI.

Indi dentro alle case, per le vie, nei caffe
Vede la gran commedia svolgersi d'atto in atto...
Alfin su alla ribalta ne porta il quadro esatto,
E quivi con un tocco di maestria sovrana,
Congiungendo i due capi dell'antitesi umana,
— L'essere ed il parere — scoppiar ne fa improvviso
Pinte a nuovi colori le scintille del riso;
E una sanificante vena di buon umore,
Che penetrò nell'intimo delle reni e del core,
Balzò dai vecchi ai giovani, dai patrizi alla plebe;
Parve che si versassero giù dalla coppa d'Ebe
Stille di giovinezza nova, che a parte a parte
Ritemprarono il senso della vita e dell'arte.
Tutta si scosse Italia sotto l'urto gentile
Di un altro galvanismo... senza aiuto di pile!

Doveasi un monumento a Goldoni e Galvani;
Anzi, mentre le statue spuntan come i gerani,
E temo che più d'una non rimanga attestato
Dei nostri entusiasmi postumi a buon mercato,
Per quei due gloriosi troppo tardammo omai:
Però valga il proverbio: meglio tardi che mai.
E come noi del nostro debito a far le spese
Invocammo il tributo d'ogni civil paese,
Così Venezia chiede che da Scilla a Milano
Sorga l'apoteòsi del sommo Veneziano.
Ognun coi propri mezzi. Noi che abbiam, non so come,

(Chi me lo spiega è bravo!) di dilettanti il nome,
Anche per espiare qualche vecchio peccato
E placar di Goldoni lo spirito esasperato,
Quasi a beneficiata sua vi diamo « il Ventaglio; »
Fu soverchio ardimento? Prendemmo un grosso abbaglio?
Può darsi!.. Ad ogni modo, vi rendiam grazie intanto
Perchè, qui convenendo, ci procuraste un vanto
Nobile, ambito. Il giorno, e non è omai remoto,
Che ai Mani di Goldoni sciolga la patria il voto,
Potrem gridargli in coro: — Padre, se al tuo paese
Rieder t'è dato, almeno in marmo carrarese,
Se l'umor ti ritorna benevolo e contento
Questo che t'offre Italia superbo monumento,
Padre, sui nostri crimini stendi paterno oblio...
Una piccola pietra ce l'ho portata anch'io!





# NOTE





#### LIBRO L.

| Don | GIOVANNI |  |  |  | ٠ |  | ٠ |  |  |  |  |  | pag. | 15 |
|-----|----------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|------|----|
|-----|----------|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|------|----|

All'ultima terzina il lettore non mi scagli contro il giovenalesco: quis feret istas.... con quel che segue. — Avevo bisogno di quest'ultimo tocco rapido e crudo per compiere il mio ritratto. Prospero Merimèe dice nè più nè meno nel suo Don Juan de Marana; ma ciò che il novelliere imperiale potè delicatamente esprimere con una pagina della sua morbida prosa, io ho dovuto buttar là alla spiccia. « I pittori non voltano pagina » diceva Alfieri; e (pur troppo in tanti casi!) nemmeno gli scrittori di sonetti.

### IL BICCHIER DELLA STAFFA . . . . . . pag. 18

È un frammento di brindisi letto a un pranzo d'addio dato dagli amici a Giovanni Vigna dal Ferro,

168 NOTE.

quando, or fa un anno, partiva per Filadelfia. L'ho messo qui principalmente per provare all'amico lontano ch'egli ha torto marcio quando si lagna d'essere dimenticato.

#### LIBRO II.

#### (FUNERALIA)

Questi componimenti, meno gli ultimi due, furono già pubblicati in una edizione diamante, dall'editore Zanichelli nel 1873. — La dedica dice: « Alla dolce e mesta memoria di mia sorella Margherita, morta a vent'anni, questo caduco monumento di perpetuo cordoglio fraterno. Il di dei morti. »

## Giulia Majani . . . . . . . . . . pag. 77

Poco tempo inanzi la sua morte, volle essere scolpita in atteggiamento di preghiera presso il sepolcro di un suo fratellino. Dal monumento, che è nella Certosa di Bologna, (opera egregia del mio amico Carlo Monari) è tratto il pensiero di questi versi.

#### LIBRO III.

#### (PICCOLO ROMANZIERE)

Anche di queste meliche la più parte fu pubblicata in una elegante edizione elzeviriana da casa Ricordi nel 1872. — Sono dedicate ad Angelo Mariani.

#### LIBRO IV.

MICHELANGELO . .

| Letto alla Lega dell' istruzione pel popolo    | nel 1875,  |
|------------------------------------------------|------------|
| celebrandosi il quarto Centenario del Buonarro | ti artista |
| e cittadino: poco appresso stampato e dedica   | to a Gio-  |
| sue Carducci Nella terza strofa si allude      | alla sco-  |
| perta della Venere di Prassitele (dei Medic    |            |

## L'Arena del Sole . . . . . . . . pag. 151

contemporanea al Bacco michelangiolesco.

Noto, benchè sia forse superfluo, che nella quarta e quinta strofa si parla di Gustavo Modena e Adelaide Ristori.

# GOLDONI IN POLOGNA . . . . . . . . . . pag. 155

Nel 1875 era la moda degli intermezzi. Questo mio fu appositamente scritto e declamato al Teatro Brunetti, in una recita data dalla Accademia filodrammatica (ora Francesco Albergati) a benefizio del monumento a Goldoni. Intorno al suo soggiorno a Bologna, la recita e l'esito del Terenzio, vedi ciò che ne scrive egli stesso nella propria vita.







# **INDICE**

#### LIBRO PRIMO

| Una   | villa.  |      |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   | Pag. | 3  |
|-------|---------|------|------|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|----|
| Sere  | nitas.  |      |      |     |     |     | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | ٠ | 19   | 7  |
| Sera  | d' aut  | unn  | 10   |     | ٠   |     |   |   |   |   |   |   |   | 19   | 9  |
| Lala  | ge (egl | oga  | ım   | bor | eri | na) |   |   |   | ٠ |   |   |   | 13   | ΙI |
| Prim  | i tepoi | i.   |      |     |     |     |   |   |   | ٠ |   |   |   | 10   | 15 |
| Don   | Giova   | nni  |      |     |     |     |   |   |   |   |   | ٠ |   | 10   | 17 |
| Faus  | st . :  |      |      | ٠   |     |     |   |   |   |   | ٠ |   |   | 10   | 18 |
| Un i  | notturn | o d  | li ( | Cho | pi  | n   | ٠ |   |   |   |   |   |   | 10   | 19 |
| II bi | cchier  | del  | la   | sta | ſГа |     |   |   |   |   |   |   |   | 13   | 21 |
| Inso  | nnia .  |      |      |     |     |     |   |   |   |   |   |   | ٠ | 13   | 23 |
| Note  | di Sc   | hur  | nai  | m   |     |     |   |   |   | ٠ |   |   |   | 19   | 25 |
| \d :  | una att | ric  | e    | ٠   |     | ٠   |   |   |   |   |   |   |   | 1)   | 27 |
| Per   | amica   | sile | nti  | a   |     |     |   | ٠ |   |   |   |   |   | 1)   | 20 |

| 172 | INDICE. |
|-----|---------|
|-----|---------|

| Da Portotorres Pag.                             | 33           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| In fondo all'album                              | 35           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIBRO SECONDO                                   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (FUNERALIA)                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Massimo d' Azeglio                              | 41           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vincenzo Caldesi                                | 45           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napoleone III                                   | 49           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giuseppe Mazzini                                | 55           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marchesa Virginia De-Luca                       | 57           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Primo Alessandro Muratori                       | $\epsilon_1$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adolfo Gozzi                                    | 63           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contessa Paolina Ranieri Biscia »               | 73           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giulia Maiani                                   | 77           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costantino dall' Argine                         | 76           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIBRO TERZO                                     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.00                                          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **************************************          |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (PICCOLO ROMANZIERE)                            |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « Alzati, o bella, e il tuo veron disserra: » » | 83           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proibizione ,                                   | 85           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sull'uscio                                      | 87           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ombra seguace                                   | 89           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |     |     | INI | TCI | č.  |      |     |     |     |   |      | 173 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|------|-----|
| Sull' Alba        |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | Pag. | 91  |
| Chiamatelo destin | 0   |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 3)   | 93  |
| « Che mai dicevi  | all | a ( | can | did | a   | un   | a n |     |     |   | 19   | 95  |
| Triste addio .    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 19   | 97  |
| Triste ritorno .  |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 10   | 99  |
| Primavera         |     |     |     |     |     |      |     |     | •   |   | ย    | 101 |
| Cuore e cavallo   |     |     |     |     |     | :    |     |     |     |   | 1)   | 103 |
| « Non pianger, n  | on  | gi  | oir | se  | n   | ella | m   | uta | l n |   | 19   | 105 |
| Bada ben!         |     |     |     |     |     | ,    |     |     |     |   | 19   | 107 |
| Vani voti         | ٠   |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 19   | 100 |
| M' amasti mai?    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 1)   | 111 |
| Abbandonata .     | ٠   |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 10   | 113 |
| Amore e neve.     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 19   | 115 |
| « Ami, donna, se  | dei | rti | all | 01  | nbi | ra   | me  | sta | D   |   | 10   | 117 |
| Dolce sera        |     |     |     |     |     |      |     |     | •   |   |      | 110 |
| « Che vuoi da m   | e?  | L   | a g | iov | ine | 2ZZ  | a r | nia | 10  |   | 19   | 121 |
| Sul tramonto .    |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 10   | 123 |
| Nirvana           |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 19   | 125 |
| In alto mare .    |     | ٠   |     |     |     |      | ٠   |     |     |   | 19   | 127 |
| In riva al mare   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 10   | 120 |
| Statua di carne   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   | 1)   | 131 |
| In fuga           |     |     |     |     |     |      | ٠   |     |     |   | 10   | 133 |
|                   |     |     |     |     |     |      |     |     |     |   |      |     |
|                   | L   | BI  | RO  | Q   | ŰΑ  | R7   | ГО  |     |     |   |      |     |
| Meriggio          |     |     |     |     |     | •    |     |     |     |   | 10   | 137 |
| Pei boschi        |     |     |     |     | ٠   |      |     |     |     | ٠ | 10   | 138 |

| 1 | 74 | IN | DIC | E |
|---|----|----|-----|---|
|---|----|----|-----|---|

| Sopra | una  | a fo | ssa   |      | ٠ |     |     |     |       |      |    | ٠ |   | Pag. | 140 |
|-------|------|------|-------|------|---|-----|-----|-----|-------|------|----|---|---|------|-----|
| Miche | lang | elo  |       |      |   |     |     |     |       |      |    |   | ۰ | 10   | 143 |
| Al co | nte  | Gug  | gliel | mo   | F | av  | a-C | hi  | silie | eri  |    |   |   | 1)   | 151 |
| L' Ar | ena  | del  | sol   | e (: | a | Vir | gir | nia | Ma    | arin | i) |   |   | 19   | 153 |
| Goldo | ni i | n B  | olo   | gna  |   |     |     |     |       |      |    |   |   | 10   | 157 |
| Note  |      |      |       |      |   | ٠   |     |     |       |      |    |   |   | 10   | 165 |



Finito di stampare il di 12 settembre MDCCCLXXVII nella tipografia Zanichelli e soci in Modena









Author Panzacchi, Enrico

Fitte Lyrica, romanze e canzoni

DATE.

NAME OF BORROWER

# University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD **FROM THIS POCKET** 

Acme Library Card Pocket Under Par. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

